In Udino a domiettlo, nella Provincia e nel Rogno annue, Lire 24 somestro . . . .

rimostra.... Pegli Stati dell'Unione postale si aggiungono le spose di perto.

# 10 98 1 + 11 1 1 1 1

Le inserzioni di annunci, articoli comu-nicati, necrologie, atti di ringraziamento ecc. to presso l'Ufficio di Amministrazione, Via Gorghi, N. 10.

GIORNALE POLITICO - AMMINISTRATIVO - COMMERCIALE - LETTERARIO.

Il Cioruale esce tutti i giorni, eccettante le domeniche — Amministrazione Vla Corghi N. 10 — Numeri separati si vendana all'Edicola e presso i unaccent di Bercatoverchia, Piazza V. E. e Via Daniele Raulu — Cu numero cent. 10, apretrato cent. 20)

### Lavoro e pane

Non senza pena si ode ogni giorno parlare di Sperai disoccupali nella metropoli del Regno. A Roma, ch'è pur centro di pitenza e di ricchezza, i tristi episodi di operaj che, spesso tumultuando, chiedono: lavoro e pane, fanno maggior impressione che in altre popolose città italiane. Poichè in altri tempi (e sonoj i Fugli del Vaticano che lo rammentano) siffatti lamenti ivi non s' udivano mai; cosiche l'illazione, illogica, ma ripetuta sino alla noja, che le miserrime condizioni presenti si deb. bano alla libertà.

A deplorarle sono concordi tanto Radicali, quanto i Clericali; così l'on. Barzilai alla Camera, e così l'. Osservatore Romano, organo della Curia. E deplorandole, sembrano incoraggiare, in certo modo, le pretensioni degli operaj, quando al Ministero, alla Questura od al Municipio s'indirizzano al grido di lavoro e pane.

-Malgrado il programma delle strette economie, cui devono star ligii tanto il Governo quanto le Provincie ed i Comuni, non è possibile che queste ecocomie debbansi mantenere, quando dura necessità impone di obbedire a sentimento umanitario. Quindi, almeno per gli operaj disoccupati di Roma, speriamo che presto sarà provveduto, e, al caso, non si baderà per sottile a certi riti miticolosi della bancocrazia.

Se non che, ciò sperando, non dissimuliamo il timore che anche le pubbliche miserie ed il malessere di alcune classi sociali dagli impenitenti settarii vogliansi sfruttare. E' facile a questi, che poi danno nulla, aizzare plebeo malcontento contro gli abbienti Nozze d'argento che finiscono in tragedia. ed i governanti. Perchè pur troppo, il verbo di falsi apostoli e di tribuni piazzajuoli viene ascoltato; ed anche l'altro jeri il telegrafo ci narrava di nuove prodezze degli anarchici di Milano, quando in altre città i loro confratelli, incolpati di anarchia, stavano davanti ai Giudici per udir sentenza di condanna.

Ormai grave è il disquilibrio della pubblica e della privata fortuna, e non asenza alta cagione quanti amano il Paese, s'addimostrano benevoli verso quelli uomini politici, i quali impreso hanno il còmpito eroico di curare tanti amali della nostra vita economica Si comprende come urgano serii provvedimenti, senza dui ogne giorno più si

Appendice della PATRIA DEL FRIULI.

### SOPRANO DRAMMATICO

RACCONTO.

(Continuaz. e fine, v. n. 30 e 31.)

Là su, nello stanzone delle coriste, quasi tutte avevano già ripreso i loro abiti borghesi, e intanto che s'aspettavano le più lente a cambiarsi, si faceva un po' di conversazione, sedute parte sopra le panchine di legno, parte in giro intorno al camerone, parte sopra una lunga tavola annerita dal tempo e dagli attentati artistici di tre o quattro generazioni di coriste.

- Avete v. duto? - disse a un tratto Cunegonda Giannotti, la prima corista di destra. -- E' un vero scandalo! Ho fatto osservazione io che durante il ballo, la Sessetti non faceva altro che voltarsi verso una quinta, dietro a cui stava il baritono, che le mandava i baci. Gia! se non la finiscono quei due, un'altra

sera avverto l'impresario. - Senti, senti la colomba l Come non si sapesse che ci ha qua sotto il merlo ad aspettarla sulla/porta! - disse sotto voce alla Arrighi la biondissima Ida Sar

- Cosa? - domando la Giannotti. vedendo parlare la Saristori e non com prendendo quello che essa diceva.

avrebbero a deplorare movi pericoli per l'ordine pubblico.

Il grido: lavoro e pane, se avesse u suonare per le piazze, potrebbe essere il pracipio di sorda guerra civile, che un altro giorno minaccierebbe la c.mcordia sociale e la stessa esistenza politica della Nazione.

Noi non siamo esageratori; ma riteniamo che nella storia dello scorso secolo abbiano già trovata applicazione quelle frasi di Pasquale Villari, cui l'on. Barzilai l'altro jeri ridiceva davanti la Camera, con intento di scherno verso i Ministri: « Avete insegnato a leggere al lavoratori, i quali impararono cusì i lore diritti ed acquistarono la coscienza del loro valore, della loro importanza nel mondo. Quando vi chiederanno soddisfazione dei loro diritti e non li s ddisfarete, cesseranno d'es sere nomini e diventeranno belve ». Se non chè allora, dopo servitù di secoli, l Popoli si riscossero a vita nuova, e in quella riscossa enormezze e delitti orrendi non si poterono impedire. Mentre oggidì, stabiliti principii umanitarii u base delle moderne Legislazioni ed affratellate le classi sociali, solo da un po' di tempo e dalla valida e paziente cooperazione di esse c'è da aspettarsi il comune benessere.

Tuttavia speriamo che il Governo, da parte sua, non mancherà di venire in pronto ajuto agli operai disoccupati di Roma, e così in ogni grande città compulserà Prefetti e Sındaci, affinchè col pretesto di pane e lavoro non s'abbia lo spettacolo di perturbamenti, cui tiene dietro per solito altro spettacolo non meno triste, quello che ha per teatro le aule de' Tribunali e delle Corti d'Assisie.

Sabato volgevano 25 anni dal giorno ! in cui il negoziante H. di Berlino avea celebrato il suo matrimonio. - I due coningi festeggiarono adunque le loro nozze d'argento nel modo più allegro e s' intrattennero coi loro invitati fino ad ora tarda. Quando questi se ne andarono, l' H. dichiarò a sua moglie ch' egli si ritirava un istante nella sua camera da studio, dovendo scrivere ancora una lettera. Passò qualche tempo, nè l'H. ricompariva ; la moglie allora, spinta da un funesto presentimento, si diresse verso la stanza del marito ed appena giuntavi ne vide il cadavere steso al suolo: un insulto apoplettico lo avea ucciso. La moglie; diede un grido e cadde a terra, priva di sensi. Essa pure fu colpita per la viva emozione da paralisi cerebrale e non si ha più speranza di salvarla.

- Si diceva - rispose pronta l'altra - che è un' indecenza e non la si do-

vrebbe permettere assolutamente. - Ma diavolo! E' quello che pare anche a me - soggiunse la prima.

L'Arrighi non ci stava più dalle risa. Ma, vedendo che la Giannotti la fissava, si fece forza e, rossa rossa, coi lucciconi, chiese, tanto per dire qualche cosa: - Ma, e la prima donna che fa?

- A proposito! - saltò su dall'angolo dove stava allacciandosi le scarpette inverniciate la lunga Celeste Forinieri. - Non la sapete ancora la scenata ch'è avvenuta da basso, prima che incominciasse l'opera, fra il baritono e

la Gerolami? - No! Racconta, racconta, Celeste! - gridarono in coro le ragazze, che, accese in volto di curiosità, si serrarono attorno alla Forinieri, la quale, allaccia-

tasi la scarpina, si sedette sul tavolaccio. - lo ve la narro così come me l' ha riferita Adolfo - sapete, quello che accompagnava con la luce elettrica le ballerine nella danza delle one. - Dovete adunque sapere che, mentre il signor ; Bartolusi stava vestendosi pel prim) atto, eccoti che gli si spalanca l'uscio del camerino, e gli si presenta la Gerolami coi capelli scompigliati - sapete, come quell'altra Valentina nel quart' atto degli Ugonolli ... Il baritono, che la vede in quello stato cerca di calmarla con delle buone parole ina l'altra non ascolta ragioni, e, a un tratto, eccoti

Senato del Regno

Seduta del 5 - Pres. FARINI. Discutesi il progetto relativo allo stato degli impregati civili, rimasto sospeso all'art. 93. Tutti gli altri articoli, fino all'ultimo, vengono approvati.

Dopo che l'on. Maj rana riferi intorno ad alcune petizioni, si discute il progetto di legge sulle gallerie fedecommissarie di Roma.

L'an. Ottolenghi si preoccupa dell'inutilità della legge che teme sia tardiva, illusoria e di effetto nullo.

Vitelleschi esamina la questione dei fidecommessi, e notando che per 20 anni non vennero presi provvedimenti, il che dimostra che non furono mai necessari, loda il Governo per essersi risolto a presentare il progetto.

Pierastoni, con un dotto discorso, in cui fa la storia della legislazione fidecommissaria, approva il disegno di legge presentato, che nulla innova, ma dà man forte al Governo per impedire le sottrazioni e i trafugamenti.

Righi dichiara che voterà la legge con animo lieto, perchè tutela un grande diritto, quasi direbbe un diritto natu rale. Spera che il ministro solleciterà la presentazione della legge definitiva e completa, come promise nell'altro ramo del Parlamento.

Il ministro Villari sarà breve, trattandoși di una questione giuridica già svolta molto ampiamente. Consente in taluno degli appunti fatti; ma egli trovasi davanti, non a un principio di sentimento, ma a dei fatti. Egli troyavasi dinanzi specialmente a disposizioni d legge che il Governo era impotente ad applicare; dunque il bisogno di provvedere, tanto più che vi era una promessa da mantenere.

Accenna ai numerosi musei che si impiantano all'estero con oggetti d'arte che escono da Roma, e il ministro non poteva far nulla E' evidente quindi la necessità e l'urgenza di sanzioni penali.

Il Governo intend di risolvere interamente la questione; ma intanto urgeva stabilire le sanzioni penali, senza per questo violentare diritti che meritano di essere considerati.

Osserva che, mentre all'estero si stanziano milioni per istituire dei musei con oggetti d'arte tolti all'Italia non sarebbe da approvarsi che l'Italia, non stanziasse qualche centinaio di mila lire per difendersi. (Vivissimi segni di approvazione) ...

Conclude dicendo che spera che, dopo le ragioni esposte, il Senato darà il suo voto favorevole, come già lo diede la Camera. (Approvazioni generali)

L'on. Costa, relatore, difende il progetto, e conclude raccomandando al Senato di votare la legge senza timore di venir meno all'equanimità, al rispetto pei diritti acquisiti, la quale informa ogni sua lvotazione, rendendo giustizia e nello stesso tempo un grande servizio all' arte italiana. (Vive, generali approvazioni.)

Il Senato dichiara chiusa la discussione generale, approvando poscia con brevi osservazioni gli articoli.

che mi tira fuori un lungo coltellaccio e s'avventa sul signor Bactolusi. Questo ve lo posso assicurare, chè Adolfo. ha tutto veduto dal buco della chiave. Dunque, diceva, ella s' avventò come una tigre su quel povero diavolo del baritono - sapete, come nell'atto terzo della Carmen, quando la prima donna vuole aminazzare don Josè, - e il signor Bartolusi dovette usare di tutta la sua forza per allontanare quella furia e cacciarla fuori del camerino, chiudendole l'uscio sul viso, mentre ella faceva il diavolo a quattro. Se vi dico io che han dovuto accorrere tutti i pompieri, i quali credevano ci fosse il fuoco... Eh? che ve ne pare?...

E balzò dalla tavola, fermandosi con le mani sui fianchi a guardare in giro che effetto produceva la sua drammatica narrazione.

- Lui è un porco, e lei è una stupida! - sentenzio gravemente Sabina Ascalino, la quale non aveva ancora aperto bocca.

- Ora capisco - disse la Leoni, che finiva appena allora di vestirsi - ora capisco perche, quando la Gerolami pronunció quella frase nel finale dell'atto:

« Il mio corpo t'abbandono, » pareva che piangesse, tanto le tremava

la vocement and the death of the Hall - E'una povera disgraziata l -- concluse in tono di commiserazione la Gian-

Camera dei Deputati.

Seduta del 5 - Pres. BIANCHERI. Seguita la discussione degli articoli del disegno di legge pel ricupero delle spese di giustizia penale: e vengono, o con qualche lieve emendamento, n come furono proposti, approvati fino al 6.o.

### CRONACA FIORENTINA.

(Nostra corrispondenza).

Firenze, 4 febbraio.

Già nella mia ultima, del 25 gennaio, accennai all' esito sfortunato che qui avevano ottenuto le ultime produzioni dramatiche. Ora che ho aggiunto altre impressioni alle già ricevute, vi renderò conto della sorte varia, cui andarono incontro codeste novità che per la maggior parte non apparvero capolavori. Vi scrissi delle infelicissime Lotte d'Amore; e della severità con cui su giudicata L'innamorata di Marco Praga; accennai all'argomento e alle dispute cui può dare luogo dai punti di vista estetico e scientifico, per esaminare questo lavoro di profonda analisi, di sentimento ed espressione così

umana. Abbiamo sentito una Stola e Spada non ben riuscita imitazione di una delle felici opere di Cavallotti; delle scene intitolate In Riva all' Arno di un finrentino, Corradini, che vorrebbe un po' arieggiare la Cavalleria Rusticana; e non ne han il calore ed il clima locale.

Dei tre atti, il primo si potrebbe definire poco più che azione mimica, alla fine del breve secondo, il pubblico aspetta, e alla fine dell'ultimo è stanco di aspettare ciò che non verrà, cioè qualche cosa di bello. Non v'è nulla di caretteristico toscano, nulla che abbia a formar argomento per un'azione dramatica. Pubblico e Stampa con molto buon senso han disapprovato questa produzione, e un giornale cittadino, con molto brio ha augurato all'impressario E. Somigli che nessun' altra novità... somigli a questa.

D'autore straniere, Von Wildenbruck, l' Allodola incappucciala fu pure giudicata severamente; i primi tre atti, in realtà di grande valore, riscospero plauso e l'intero quarto atto non soddisfecero, sebbene, tolte alcune abbastanza lievi magagne questa possa dirsi la migliori delle nuove produzioni in prosa finora udite. L'ambiente di fabbrica è bene dipinto, i tipi son decisi, e ben delineati, e l'azione si svolge naturalmente nel principio. E' insomma, tolte alcune inverosomiglianze, bene riuscita.

Si anaunciano altre novità; di cui

dopo sentite vi parlerò.

D'altri teatri, al Nicolini partita la Sigrid Arnoldson, si continueranno le rappresentazioni del Fra Diavolo; al Nazionale, Goldoni, Alfieri ed Arena i soliti spettacoli popolari.

Si attende per questa sera la sentenza del processo dei Livornesi; e dopo la parola calda ed eloquente del Mu-

A un tratto, dalla scala che condu-

ceva a basso, venne una voce: - Presto, presto, ragazze! A posto per la serenata!

- Già ?! - esclamarono le coriste. Discesero in fretta e in furia, troncando ogni discorso, e s'andarono a mettere, insieme con gli uomini, dietro le quinte, per il coro interno.

Incominciava l'ultima scena dell'opera, cupa e drammaticissima.

La Gerolami, quelle poche frasi prima dell'arrivo di Barnaba, le disse con un fil de voce, macchinalmente. S'appressava la conclusione del suo romanzo.

In quel cenno di preghiera:

Wergine santa, allontana il demonio!» la sua voce ebbe una dolcezza insolita

e fu d'una verità commoventissima. A un tratto parecchi accordi secchi e vibrati s' inseguirono veloci nell' orchestra, arrestati dalle prime parole di Barnaba, che entrava.

Nel breve duetto che segui, Valentina ebbe campo, durante una pausa, di mormorare al Bartolusi - Mi ami? ti perdono!

Egli, cantando, le saetto un' occhiata piena di odio per lei, d'amore per and the state of the

El finita! - pensò la Gerolami, e andò incontro al suo destino senza esitazioni.

Ora la voce non le tremava più : si

ratori che ultimo in tempo primo in valore ieri ha pronunciata la sua difesa, non la si prevede eccessivamente severa.

P. S. Ore 7,30 pom. Dopo il verdetto dei giurati 11 furono scarcerati; per gli altri 4, son chieste pene gravi. A tardissimo la decisione.

### PROVERBI A ROYESCIO

L'oro falso non prende macchia.

I proverbi, che compendiavano il senno de nostri vecchi popolani, erano fondati sulla esperienza e sulla moralità e si riferivano alla realtà delle cose, alla genuinità dei fatti, ai costumit semplici, ai caratteri integri di generazioni alle quali noi siamo succeduti.

Di moralità in giornata si parla molto, come si usa parlare molto di cosa che manca. E siccome le parole sono le avversarie dei fatti, ciò indurrebbe a conchiudere, che la moralità orale, isiccome opposta alla moralità in azione, non può essere per sè stessa l'annunziatrice di buoni costumi odierni.

Del resto, lo accorgersi che manca la moralità, è buon sintomo: per lo meno si ammette ch'essa è una delle cose possibili.

Si usava dire dai nostri antenati, si sentiva ripetere da quelli che protessero la nostra infanzia, che l' oro non prende macchia: alludendo con ciò alla incolumità dell' uomo onesto a tutta prova, contro il quale nulla potevano influenze perverse, pericolosi contatti, malignità

e calunnie. Sitlatti caratteri d'oro, al presente introvabili, appartengono a quella età mitologica, per arrivare alla quale non occorre retrocedere a più migliaia d' anni, mu solo a qualche secolo ed anche meno: quando cioè i costumi erano così diversi dai nostri, da potersi chiamare veramente favolosi.

Adesso invece, quello che non riceve macchia è l'oro falso. Presentemente l'oro minerale puro, abbonda forse più che in aitri tempi, però in poche mani o nascosto, come appunto lo è quell' oro allegorico a cui mirava il proverbio in esame. Ma dell' oro falso, metallico o fiuniversale, ma l'ultima scena del terzo gurato che sia, è certo che ne abbiamo a profusione.

E' assioma commerciale, che l'abbondanza del genere lo fa deprezzare; ma questo non avviene per l'oro falso, ossia per i caratteri falsi; che l'orpello della opinione pubblica vorrebbe far passare per caratteri d'oro schietto. Anzi i caratteri falsi acquistano pregio in ragione della loro sempre crescente abbondanza nel mercato sociale. Questo pregio consiste nell'essere esenti da ogui contaminazione proveniente da que' severi giudizi che per le azioni degne di biasimo dovrebbe pronunciare appunto la opinione pubblica.

Una volta l'oro genuino era soggetto al marchio ufficiale, perchè gli acquirenti fossero garantiti contro le frodi che potevano usarsi in loro danno. In giornata quella precauzione sembra pro-

sentiva sicura, e riuscì a entusiasmare il pubblico, il quale volle il bis del

« Vo' farmi più gaia, più fulgida ancor. »

Mentre il dolce canto le usciva dalle labbra, l'occhio suo vagava nel vuoto, come colpita da una visione, che, promettendo, le sorridesse con dolcezza. Ed era la visione della morte, della liberazione, dell'annientamento di tutto l'essere.

E venne l'istante. Barnaba cercava di ghermire la Gioconda e reclamava l' adempimento della promessa.

Ella s' allontanò con un balzo dal lugubre cantore e lo guardò con aria di

W Volesti il mio corpo, demon....

maledetto? E il corpo ti dò! »

disse, con una fiamma cupa negli occhi, e, tratto dal seno lo stiletto, se lo piantò nel cuore.

Il Bartolusi da prima non si accorse di nulla; ma quando, chinatosi su di lei, che giaceva immobile, distesa --come voleva la parte - vide uscirle dalla scura veste un fiotto rosso fuggente, si cacciò le mani nei capelli e diè in un grido di terrore. Ma il suo grido fu coperto dal subito scrosciare dei violini, mentre precipitava la tela. .... Come han fatto bene ! - disse, fra, glinapplausi, quel buon pasticcione

del pubblico, il quale ha la vista corta.

scritta, com' è proscritto lo assicurarsi I meno lavare le sabbie o si contentano se il sedicente galantuomo sia per il fatto un galantuomo. Quindi il moltiplicarsi dei caratteri falsi, delle onoratezze bugiarde, delle capacità fittizie, delle riputazioni usurpate.

E poi, com' è possibile che un individuo di fama equivoca sia fatto segno all'altroi riprovazione, quando la società civile è, si può dire, gremita di altrui moltissimi, i quali dovrebbero egualmente paventare il sindacato dei pochissimi onesti? Come si può distinguere un individuo mascherato a nero, frammezzo a molti altri larvati dello stesso colore?

Ed a proposito di maschere, di questi pezzi di cartone, che la spensieratezza gallica inventò per far nascere piccanti equivoci nei balli e nei tripudi carnovaleschi; nessuno de' nostri vecchi sarebbesi immaginato la trasformazione morale di un siffatto arnese, onde gi' individui di carattere falso potessero spingere la loro simulazione sino alla comparsa nella società quali esempi viventi dell' uamo integro e perfetto!

Rovani, ne' suoi « Cento Anni » ci fa sapere che nel passato secolo un personaggio del suo romanzo, copertosi il volto con maschera di cera, ingannò in luogo pubblico una dama e tutti gli astanti, in modo di farsì credere certa persona la cui presenza in quel luogo ed in quel momento riusciva fatale.

Ai nostri giorni, non occorrono volti di cera nè di cartapesta per comparire ben diversi da quelli che siamo, per sostituire l'oro falso al vero.

Noi siamo la finzione personificata. Finzione nei dotti e nei letterati, i quali si attribuiscono una capacità individuale superiore alla capacità collettiva delle loro adunanze - Finzione in parecchi umanitarii odierni, che dànno poco e male e con usura, rubando una popolarità che vale cento volte la loro elemosina — Finzione negli spasimanti per il bene della patria, della cui prosperità e decoro non sanno formarsene idea - Finzione nei così detti cuori larghi, dispensatori di promesse, di elogi, di complimenti, e sempre paurosi di perdere il buon concetto del pubblico, di far quella cattiva figura che sanno d'essere degni di fare - Finzione in chi ride mentre dovrebbe piangere, e in chi si scioglie in lagrime per nascondere il giubilo interno - Finzione, insomma, nel vendere per oro di zecca il vile metallo di cui siamo plasmati, e nel-saperlo mantenere illibato in onta agli sguardi aquilini dei Giovenali moderni.

E tutte codeste finzioni, com potrebbero incontrarsi per la via, senza ridersi in faccia?

Udine, febbraio 1892.

### Un Re dei Re. I dominii e la corte del Negus d'Etiopa.

Al paese dei Jeoni - Un' intervista con Chefneux — Un re negro e civilizzatore Usi della corte abissina.

Sulla natura e le produzioni dell' mpero d' Etiopa, come pure sui costumi e la corte del Negus Menelik crediamo interessante per i lettori riprodurre una conversazione che un redattore di uno dei più autorevoli fogli parigini ha avuto di questi giorni con Chefneux, il negoziante francese di Dj bouti che ha portato a Carnot i presenti di Menelik re dei re di Etiopa. Beninteso che noi non entriamo punto nei giudizi emessi dal detto Chefneux in proposito.

- Questo posto del golfo di Aden, così disse Chefneux, che appartiene da poco tempo alla Francia in virtu d'una convenzione conclusa con l'Inghilterra ha già acquistato una certa importanza. Vi si contano cento case costrutte in pietra e abitate sia da negozianti francesi o europei, sia da indigeni, ed un migliaio di case indigene.

Situata di fronte ad Obock, nella parte meridionale della baja Tadjoura, Djibouti ha acquistato un principio di prosperità di cui Obock non ha giammai avuto la speranza. Esso è infatti il punto ove le carovane discendono alla costa dei paesi più ricchi della regione, ' il paese dei Galla e quello dell' Harrar.

Gli italiani dal punto di vista commerciale hanno male scelto a Massaua il loro centro d'occupazione africana. Massaua è in comunicazione soltanto con gli altipiani dell' Etiopa, le cui produzioni similari a quelle della Francia, non offrono alcun interesse per l'esportazione.

Al contrario è a Djihouti che arrivano le carovane dei Galla e dell' Harrar che trasportano i prodotti più ricercati della regione, l'avorio, il muschio, il cassè e l' oro.

L'avorio è abbondante; se ne esporta

circa dieci mila tonnellate all' anno. vi cresca allo stato selvatico. Se ne in-

contrano delle immense foreste naturali. I grani sono d'una apparenza poco bella, ma in compenso il sapore è superiore a quello del caffè coltivato. L'oro proviene dalle sabbie tratte da una regione ancora inesplorata, all'ovest di Kaffa. Gli indigeni non sanno nem-

di raccogliere le pepite. La raccolta dell'oro è quindi assai poco importante; si ignora quale sarà la potenza di produzione data da uno sfruttamento regolare; è questo il segreto d'un avvenire ancora lontano.

- Ho avuto - continuò Chefneux delle frequenti interviste con Menelick ed ho l'onore d'essere qualche poco inoltrato nella sua confidenza. L'antico re dello Scioa, che dalla morte del negus Giovanni è il re dei re dell'Etiopia, è, tutto al contrario del suo predecessore, un sovrano molto accessibile agli stranieri, molto favorevole ai progressi moderni. Egli vuol fare impiantare un telegrafo collegante la sua capitale attuale al porto di Djibouti, passando per Galla e l'Harrar.

- Perchè dite voi la sua capitale attuale? demandò il giornalista - Ne lia

egli parecchie?

- Ecco. Il palazzo dell'imperatore d'Etiopia o d'Abissinia, come amate meglio, non rassomiglia per nulla al Louvre. L'appartamento imperiale propriamente detta si compone d'un certo namero di case in legno, ciascuna delle quali ha la sua destinazione; l'una è la camera da letto - gli etiopi sono cristiani o monogami · l'altra la sala di ricevimento; la terza, la più grande, è la sala da pranzo. Il Negus offre tutte le dumeniche un pranzo a quale tutti i suoi sudditi sona invitati.

Intorno di questo villaggio intimo vi sono tre cinte di costruzioni che servono d'alloggio agli ufficiali, ai domestici, agli impiegati del governo. Succede del palazzo imperiale come dei nostri ministeri; si è ammessi nello stesso, secondo il proprio grado o credito, al primo, al secondo o al terzo recinto.

Siccome la presenza del sovrano attira un gran numero di sollecitatori, concentra la folla degli impiegati in un paese la cm altitudine è di circa 3.000 metri sopra il livello del mare, e la terra non è abbastanza ricca per nutrire questa moltitudine, quando una regione è esaurita, l'imperatore trasporta la sua Corte in un altro villaggio. Non vi sono cettà sugli altipiani etiopi. Ecco come il Negus abita delle capitali successive.

Il costume del sovrano è d'una magnificenza somma. Egli porta dei calzoni di seta shoffanti e una specie di manto ch' egli drappeggia intorno alla persona con una grazia antica.

Il tipo etiope è bellissimo e molto nobile. I Galla hanno conservato nella loro purezza la regolarità dei lineamenti ariani; gli etiopi, razza conquistatrice, sono egualmente ariani d' origine; ma essi si sono mescolati coi vinti. Nonostante il sangue dei Galla domina in essi; nulla nella loro fisonomia ricorda i negri autoctoni dell' A.

#### Cronaca Provinciale. Un Comitato di beneficenza all'opera.

Un Comitato di beneficenza, fra le persone più ragguardevoli della Città di Sacile, ha risolto di mandare ad effetto una Mostra - fiera di svariatissimi oggetti, l'introito della quale sarà esclusivamente devoluto a scopo di benefi-

Esso invita Ditte provinciali ed extra provinciali a concorrervi con un campione de' loro prodotti da rimettersi al Comitato stesso non più tardi del 20 corrente.

Chi risponde ad un tale appello, potrà godere delle seguenti rimarchevoli agevolezze:

I. inserzione del suo indirizzo con indicazione della sua merce nei giornali

II. esposizione dei suoi prodotti durante pubblici trattenimenti, che richiameranno in quella città moltissimi forestieri.

III. reclame gratis della sua Casa nel giornale numero unico, che si pubblicherà in occasione della Fiera.

IV. certificati di merito da rilasciare ai migliori espositori per cura di apposita Commissione.

Beneficand : le D.tte concorrenti potranno rendere proficua la progettata Mostra - Fiera.

#### T.a «vedrant» e «scapoli.» Tolmezzo, 5 febbraio.

L'altra sera, alla, trattoria « Sutin » ebbe luogo il solito banchetto della Società dei vedrani, che, freddo da principio, riuscì poi brillante, grazie ali' intervento di alcuni membri della ormai fiorente Società degli scapoli, i quali resero primaverile quella serata invernale.

### Echi dei fallimenti.

Zanetti Vittorio, Ziracco. - Ammessi sinora 8 crediti per L.: 14,634,62; rinviata la chiusura al 18 corrente.

### Comunicato.

Sesto al Reghena, 3 febbraio. La si prega, egregio signor Direttore, a voler rettificare la di Lei nota posta Il paese dei Galla è il solo ove il casse in calce all'articolo 30 gennaio scorso, inserito nella Patria N. 27 e firmato Toniatti Gaetano: Non è vero esser il predetto signore Consigliere in questo Comune: anzi questa è la causa della di lui sfuriata contro l'Amministrazione, quasiche essa fosse responsabile del grado di stima che di lui hanno gli Elettori,

Del resto la Giunta sottoscritta non si sgomenta nè si occupa delle insinuazioni malevoli e dei falsi apprezzamenti contenuti nell'articolo stesso, avendo il conforto di avere con sè l'intiero Consiglio, composto per la maggior parto di eminenti persone, il quale mai abbe a censurare il di lei operato, ed ha sempre approvato all'unanimità ogni di lei atto e proposta, e come lo lu su tutti gli oggetti trattati ed approvati nella seduta di ieri, il che serve a dimostrare l'erroneità delle censure fatte dall'ex consighere signor Gaetano To-

Si diverta pure il signor Toniatti a scrivere, ma non avrà il conforto di altre risposte da parte della sottoscritta.

La Giunta Giovanni D. Fabris, Cesare Milani, Giuseppe Sigalotti, Antonio Canciani.

Oggi ebbero luogo in Provesano solenni funebri in onore al compianto parroco

#### Don Antonio Cesenttl.

Da tutti i paesi vicini conveniva gran folla a rendere l'estremo omaggio di venerazione ed affetto all'uomo che seppe acquistarsi tanta benevolenza; sul volto di ognuno era impressa la mestizia, e qualche ciglio era molle di pianto

La cerimonia fu imponente, solenne, numerosissimo il corteo, grande il numero delle torcie che facevano ala o seguivano il feretro, commoventi i discorsi pronunciati, indescrivibile la emozione del popolo.

Il paesello di Provesano tenevasi onurato di avere per parroco un si degno sacerdote, di costumi illibati, maturo di senno, gioviale compagno, affezionato parente, integerrimo cittadino; avaro a sè stesso, ai poveri benefico, seppe meritarsi la stima e l'amicizia di molti egregi personaggi, la simpatia di

Prodigo di consigli e di opere, sempre intento al bene della sua parrocchia, visse una vita intemerata, fece la morte del giusto.

Provesano, 4 febbraio 1892.

F. G. M.

### Corriere goriziano.

— Ci scrivono da Gorizia in data 4: Addi 20 gennaio venne chiuso qui il concorso al posto di maestro di musica nella sezione archi.

I concorrenti sono cinque, compresa la distinta violinista Signorina Scaramelli di Fiume. Trattandosi di un posto a coprire il quale non fa d'uopo che il concorrente debba essere una celebrità, così il desiderio di parecchi Goriziani è quello che a tale carica venga eletto il Signor maestro Hönig goriziano, uomo serio e di costumi integerrimi, buon padre di famiglia e capace di disimpegnare con onore le mansioni di maestro d'orchestra.

### Cronaca Cittadina.

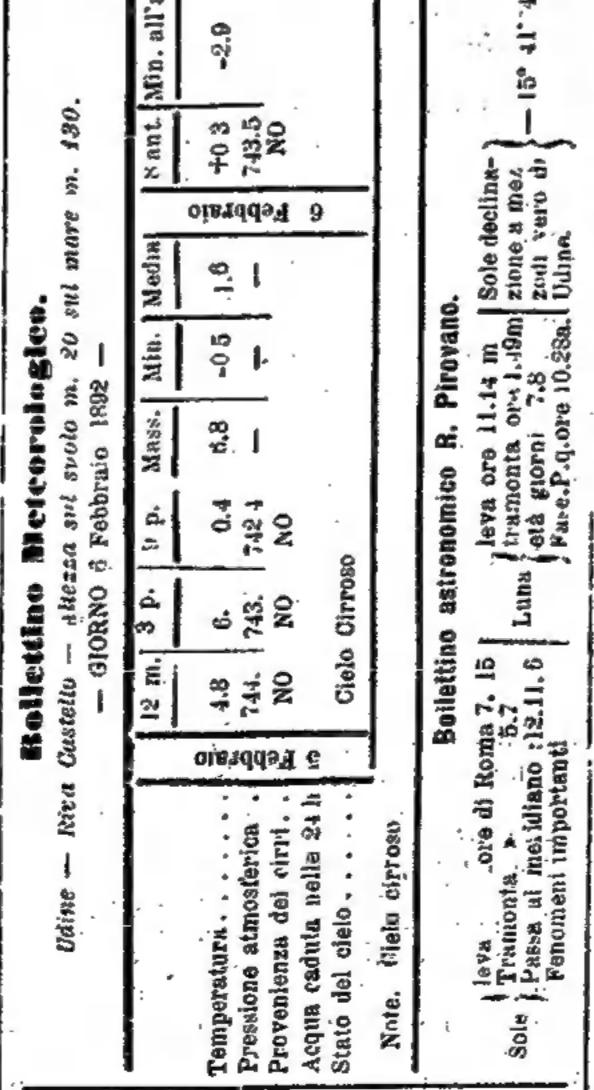

### Conferenza Sharbaro.

Questa sera alle ore 8 precise, il professor Pietro Sbarbaro terrà l'annunciata conferenza, trattando della Legi slazione Sociale. Questa conferenza riguarda precipuamente la classe lavoratrice, che crediamo vorra parteciparvi in buon numero.

Prezzo d'ingresso cent. 50.

### Mandato di cattura,

Fu ieri spiccato mandato di cattura contro il Minisini Luigi di Buja ch'è incolpato, assieme a Scagnetti Angelo pur di Buja, di ferimento grave in danno di Piccoli Adalgerio: ferimento avvenuto in Garvacco, la sera del due corr. e jeri narrato dal nostro giornale. 🚟

### Nocicia Danie Alighieri

Comitato di Udine.

I soci sono convocati in Assemblea generale ordinaria (art. 6 dello Statuto, 6 e 46 del Regolamento) nella residenza sociale presso la Camera di Commercio di Udine, il giorno di lunedi 9 febbraio 1892 alle sore 8 pom. per trattare e decidere sul seguente

#### Ordine del giorno:

1 Comunicazione della Presidenza: 2 Proposta per l'ordine del giorno del III Congresso Sociale;

3. Discussione ed approvazione del Consuntivo 1891.

Dalla relazione della Rappresentanza togliamo alcuni periodi che danno perletta idea e dello scopo di questa Società non aucora sufficientemente co nosciuta ed apprezzata, e dell'azione non infruttuosa del Comitato di Udine:

a Non si può assermare che la Dante Alighieri, sorta in Italia nel 1889 senza distinzione di partiti politici, abbia risposto fino ad ora alle forti speranze che si concepivano quando essa ebbe le origini. Nacque e parve imporsi come una necessità morale e materiale: s trattava infatti di tutelare e di estendere, nel gran nome di Dante, la lingua e la coltura italiana fuori del Regno; d proteggere i nostri connazionali che vivono all' Estero perchè l'invadente cil cianti di scarpe e zoccoli dell' efficace influenza straniera non li privasse dell'onore e dei vantaggi dell'italianità ; di favorire la espansione del pensiero italiano perchè ne traesse gloria la Patria e incrementassero in altre terre i nostri commerci e le industrie. Perchè un Paese che non irradia e non difende oltre i suoi confini e in tutti modi legittimi la sua lingua e con questa la sua influenza, è fatalmente votato a decadere, a languire; e troppo importava che l'Italia, conquistata l'indipendenza, proseguisse nel culto dei suoi sacri ideali, affermasse sè stessa dove un tempo prevalse, si facesse sentire rispettata dove può oggi prevalere, combattesse insomma con iterato vigore nella grande lotta per l'esistenza tra le nazioni civili.

« E si trattava altresì di riparare al tempo perduto, di rivaleggiare con potenti organismi onde altri Popoli, diffondono per così dire sè stessi oltre propri territori, e lo fanno subbarcandosi ail' uopo a ingente dispendio, bene coscienti di saperlo in straordinaria misura retribuito. Si accenna qui p. e. alle Associazioni slave Cirillo e Metodio e S. Ermacora di cui son note l'attività e la potenza a' danni d'Italia; alla Schulverein che lavora e spende senza posa; all' Alliance francaise (la Danle Alighieri francese) cui bastarono cinque anni per avere 20.000 associati e un bilancio annuo di 200.000 lire; e coll'opera di quegli Istituti armonizza l'azione di quei rispettivi Governi. E qui non possiamo a meno di dan voce al nostro dolore perchè le strettezze sinanziarie del Regno abbiano indotto di recente il Governo italiano a diminuire sensibilmente il tributo, già non vistoso, dello Stato per le Scuple dell'Estero ove s'insegna la nostra lingua.

a Con ciò non si vuol dire che nulla sia stato fatto dalla Dante Alighieri ne suoi due anni e mezzo di vita, contando essa finora 44 Comitati con 5000 soci e alcune mighaia di lire; non si vuol esprimere il timore di veder caduta la natriottica Istituzione; non si vuol dubitare delle intenzioni, sul v tale argomento, del Potere esecutivo e dei Legislatori. Confidamo anzi nell'avvenire; così urgente interesse nazionale deve senza molta dimora trionfare.

a Diciamo intanto di quello che potè fare il Comitato di Udine nel decorso anno e delle condizioni economiche in cui versa.

a Al secondo Congresso sociale ch'ebbe; tuogo in Roma nel decorso anno (26; 27, 28 Aprile) sotto la presidenza dell'illustre Bonghi, delegati nostri furdi i gh on. Marinelli, Salimbergo e Marzin. che presero parte attiviss ma e ficonda. ai lavori di quell'Assemblea, specie : per quanto concerne le Scuole italiane all'Estero. Essi presentarono un'accurata relazione che noi pubblicammo nei giornali di Udine. La proposta del nostro Comitato rignardo alla Scuola di Belgrado, rius i a far r nnovare anche dal ii. Corgresso il voto per un concorso governativo a favore della istruzione italiana nella capitale della Serbia. a Il Comitato di Udine fu salutato nel imico.

II. Congresso come uno de sei Comi tati del Regno, che p h benemeritarono della Dante Alighieri.

« Le conferenze di beneficenza (dal Novemb c 1890 al Febbraio 1891 ) diedero il provento netto di fire 749.79, che venne diviso in parti eguali tra il Comitato di Udine della Dante e la Società friulana dei Reduci e Veterani. Le conferenze vennero ripigliate nel dicembre 1891 cogli indentici lini; la direzione di esse fu affidata quest'anno all' Accademia di Udine che si presta ail' uopo con cure affettuose.

« Alla Scuola della colonia italiana di Belgrado spedimmo in dono una carta murale d'Italia, alcune tavole di nomenclatura ed opuscoli, con una spesa ैक विभिन्न के कि di lire 44.85.

« Offrimmo lire 20 per dinonumento !

che l'Istria erigera in Pirano al mu illustre figlio Giuseppe Tartini.

a Partecipammo alla commemorazione del XXV anniversurio della diberazione di Udine dallo straniero.

u Già nel 1890 avevamo erogate ha 200 per le Scuole italiane suori del Re. mo; nel 1891 mandammo, allo stesso scope lire 100 , e tutto fa sperare che nel 1892 si possa ripetere un invio danaro non inferiore al precedente.

Al 31 dicembre i soci erano 147 numero esiguo invero per Udine; mi ci proponiamo, con ogni nostro sforzo di accrescerlo.

Il consuntivo dell'esercizio: 1891 a chiude con un avanzo effettivo in cassi di L. 624.47 e con resti da esigere sui contributi sociali in L. 141 ... nor

#### Cose municipali, and

Nell' ult ma seduta di Giunta, furono argomento di lunga ed interessante discussione i nostri mercati. Come fu avvertito, stante l'incremento ognora maggiore, dei mercati e granari si ne disposto che i mercati delle scarpe e degli zoccoli dalla Piazza dei Grani vengano trasportati in Via Zanon, dov e ora mercato del pollame. La Giunta decise di far selciare un tratto di quest'ampia via, per offrire un sito più adatto che or non si avrebbe ai piccoli commer-

Discusse poi sul modo col<sup>11</sup> quale si potrebbe impedire o almeno attenuare il così detto bagarinaggio - che anche presso di noi, come dappertutto, si eser. cita su scala più o meno vasta : e mas a sime fuori della cinta daziaria. Come prima conseguenza dell'avvenuta discus @ sione, non è improbabile che i mercali vengano tolti alla Sezione ragioneria el afildati unicamente alla Sezione vigilanza; mentre ora dipendono in parte dall' una e in parte dall' altra. Con la unicità della dipendenza si provvede rebbe ad evitare possibili divergenze di vedute ed a semplificare il meccanismo.

Si esamino anche se fosse dilucaso d rimaneggiare la tassa posteggio m prevalse il concetto di lasciarla come attualmente : solo si studierano tutti i mezzi por rendere più facile che i ven ditori di prima mano siano messi contatto direttamente nol consumatore, giacche solo in tal modo questi potra avere più a buon mercato i generi di cui abbisogna.

Fu anche ventilata, la proposta di costruire una chiavica in via Prefettura: e la Giunta, in seguito ai reclami della alla Stampa, non'vi sarebbe contiaria; sem- all' prechè si ottenesse, primai dai privati che dotassero le loro case di chiavicie alla comunicanti con quella da c strura

### Commemorazione.

Ieri, trigesimo dalla morte del senatore, conte Cesare Bardesono di Rigras, ove sı fece nei Giardini'd' İnfanzia di Udine E la commemorazione di Lui, che fu ot- vorz timo e benemerito Prefetto della nostra alle Provincia.

Questa funzione, per cui non si fe- doni cero speciali inviti, affinchè rivestisse solic carattere intimo e pietoso e suvratutto, com tale apparisse agli alunni, riusci com- nale movente e atta a ispirare schietti sentimenti di perenne affetto è gratitudine tabil per la memoria di un così insigne fau recit tore dell' Istituzione Della quale, in mog sieme col senatore co. Di Prampero e rito, col senatore G. L. Pecile, il Bardesono fu, nel 1874, strenuo fondatore e promotore solerte.

Nella commemorazione di ieri furono De dalle signore Direttrici ricordati ai furti bambini, con acconcio discorso, i me- cità. riti del co. Bardesono : quindi si esegui a me dagli alunni il canto della caprella, chiar composto nel primo anno della fonda- cond zione del Giardini, in occasione del dono fatto a questi di un grazioso ani- a lire maletto di tal nome, dai figli del com- De pianto scuatore; che frequentarono il dichi primo giardino.

La commemorazione si chiuse con un altro atto gentile e pietoso. I bambini racculsero, nei loro giardini, foglie di sun te lauro e di altri sempreverdi, e fiori; aron di essi composero una corona, che fu gneni portata al Camposanto dalle maestre e da una piccola rappresentanza degli a- petro lunni, a deposta sulla tomba del figlio del conte Bardesono, il tenero è tanto compianto Massimiliano, che qui soccombette vittima di fiero morbo epide-

La Direzione dei giardini d'Infanzia, certa di esprimere anche i sentimenti di tutti i fautori della nazionale educazione infantile, manda essa pure un riverente e affettuoso omaggio alla memoria di un Uomo cotanto meritevole di duraturo ricordo.

### In prima delibera.

Jeri si tenne al Municipio il primo esperimento d'asta per la costruzione d'un serbatoio a carico automatico per lavaggio delle chiaviche in via della Posta, Belloni, Cavour, utilizzando il deflusso d'acqua della fontana monumentale di Piazza Vittorio Emanuele. Il dato d'asta era ili Li. 3796.62 Il ribasso fu del 1205 per cento. Rimase deliberataria la Società cooperativa edilizia udinese, per lire 3349.13

The first of a factor of the state of the st

qua con legg pro para ai f divo piac biar fam

føre

peti

seri

poic

poss

nuo

nera itali teor para

tato

tutti i nell naest utti s esecut Wald

Bayer Que edica nercio uttini **a**genti

Dom el Co egre

L'avy. Schiavi, nell'applaudita conferenza di iersera, parlò contro il divorzio. Dapprima espose come la perpetuità del matrimonio sia necessaria
per la solidità della famiglia, e per la
seria contrazione dell'unione legale,
poichè qualora ai coniugi sia data la
possibilità di separarsi per passare a
nuove nozze i più futili motivi possono
indurli a divorziare.

Rimarcò l'importante differenza fra la semplice separazione legale, nella quale i coniugi personalmente divisi pur continuano ad essere in faccia alla legge marito e moglie, ed il divorzio propriamente detto in cui i coniugi separati passano ad altro matrimonio como si fa in Inghilterra, Francia, America del Nord ed altri paesi, ove su 10 matrimoni contratti, 1 almeno dà luogo al divorzio che una donna di spirito si piacque denominare: il diritto di cambiar di corna.

Noto come da casi speciali anche di famiglie illustri, non si possa trar argomento per adottare in massima generale il divorzio.

Rigettò pure la teoria d'uno scrittore italiano, il Fiore, e che par sì bella, la teoria cioè di permettere ai coniugi separati di passare ad altro matrimonio in alcuni casi speciali definiti per legge Ma egli saggiamente rimarcò come da quei casi particolari il divorzio si estenderebbe ad altri consimili, e da questi ad altri ancora, e così via, sì che in fine diverrebbe generale con grave danno della moralità pubblica, e della famiglia in genere.

Espose i gravi danni apportati dal divorzio nei paesi in cui venne adottato. Si piacque anzi di leggere i pareri di quattro celebri scrittrici americane, sopra gli essetti disastrosi del divorzio nell'America del Nord, e per i quali esse chiedono pronti rimedi; e notisi che negli Stati dell'America settentrionale il divorzio è adottato da gran tempo.

Anche in Inghilterra fece cattiva prova, ed uno scrittore inglese disse che su 10 domande di divorzio 9 sono fondate sopra falsi motivi.

In Francia peggio che altrove; il numero dei matrimoni anzichè aumentare, come parrebbe, diminuisce dell'10() all'anno, e la popolazione va pure sempre diminuendo, problema grave questo per la nostra Sorella di oltr' Alpe.

Aggiunse poscia, come il divorzio non possa essere desiderato da chi ben pensa alla donna ed ai figli e specialmente all'avvenire di questi.

Notò l'immoralià del divorzio rispetto alla progenie, il cattivo esempio, la famiglia sovvertita, i pasticci, i malumori cagionati dalla sopravvenienza di nuovi figli, di nuovi padri e di nuove madri; quadro questo straziante che presenta l'uso generale del divorzio nei paesi ove è adottato.

E se in Italia, s'introducesse il divorzio sarebbe un brutto regalo fatto alle donne italiane.

Infine, richiamando l'attenzione sulla donna e sui figli, e sulla necessaria solidità della famiglia, con tono di voce commovente lesse l'articolo di un giornale che si riferiva alla celebrazione del matrimonio civile dell'ufficiale contabile Righi, condannato a 14 anni di reclusione, e narrava il dolore della moglie che non poteva seguire il matrito, e che tanto aveva fatto per legittimare i figli. Tali donne vanno esaltate.

Il pubblico rumorosamente applaudi.

### In Tribunale.

Due imputati: Gallerio Basilio di furti e Del Fabbro Emilio di complicità. Condannato il primo ad un anno, 4 mesi e 9 giorni di reclusione; dichiarato non lungo in favore del secondo perchè non prese parte al reati.

Il Gallerio fu anche condannato a lire 35 di multa per contrabbando.

a lire 35 di multa per contrabbando. De Marco Luigi, imputato di furto: dichiarato non luogo per non provata reità.

### Gatti nemici della luce.

Due gatti, nell'ammoreggiare sovra un tetto di via l'aolo Canciani, precipitarono sui fili della luce elettrica, spegnendo tre quattro lampade. Dovettero sostituire con lampade a

Dovettero sostituire con lampade a petrolio, perchè, sotto il peso de' gatti, il fili si erano rotti.

### Ballo Mercurio.

Questa sera, alle ore 9, avrà luogo de le la Teatro Minerva il gran Ballo Mercurio, promosso dagli Agenti di Commercio.

Abbiamo sotto gli occhi l'elenco di tutti I ballabili che eseguirà questa sera e nella stagione carnevalesca al Minerva l'orchestra cividalese diretta dall'esimo maestro Giovanni Sussuligh. — Sono tutti sceltissimi; basta dire che fra gli esecutori spiccano i nomi di Strauss, Waldteulfel, Millöcher, Ivanovich, Tral, Bayer, Rolh e Popp.

one Questa sera poi udremo tre ballabili, per pedicati alla Società Agenti di Compella percio: Mercurio walzer di G. B. Martili, Scherzo polka, Un evviva agli

### Teatro Nazionale.

riDomani sera, alle ore 9, grande Velione mascherato, suonera l'orchestra
ediel Consorzio Filarmonico diretta dalegregio maestro Giacomo Verza.

#### Sala Ceechini.

Domani sera, grande Veglione mascherato, l'orchestra diretta dal signor Gregoris suonerà nuovi e scelti ballabili.

#### Sala Pemo d'ere.

Domani sera, grande ballo mascherato.

da eseguirsi domani dalla Banda militare in Piazza Vittorio Emanuele dalle ore 11 1/2 alle ore 2 pom. 1. Marcia Migliavacca

1. Marcia Migli
2. Sinfonia « Le pre aux

clercs » Herold

3. Valtzer a Dolores » Waldteafel

4. Pott-Pourry « Saffo » Pacini

5. Reminiscenza a Amleto » Thomas

6 Polka : Roggero

#### Onoranze funebri.

Offerte fatte alla Congregazione di Carità in sostituzione di torci per la morte:

di Braidotti cav. prof. Giuseppe
Vicario Pietro (Vigile) L. 1.—
Marzona D.r Carlo » 2.—
Moretti Giacomo (vigile) » 1.—
Le offerte si ricevono dall' Ufficio della Congregazione di Carità e dalla

#### Ringraziamento.

libreria Gambierasi.

La famiglia del compianto professor Guseppe Braidotti vivamente commossa per le prove d'affetto ricevute nella inttuosa circostanza ringrazia di cuore tutti quei pietosi che in qualsiasi modo hanno concorso a rendere solenni le funebri onoranze rese al suo caro estinto. Porge pure sentiti e speciali ringraziamenti a quelle egregie persone che vollero ricordarne le virtù e l'intemeratezza della vita.

#### Una dichlarazione.

Il dott, G. Mazzolini di Roma dichiara che le sue pastine di more non contengono terpina, morfina, codeina, e qualsiasi altro preparato oppiato; che le prepara col solo succo della mora condensato con metodo speciale. Di maniera che possono adoperarsi con tutta sicurezza dagli adulti e dai piccoli, nei raffreddori e tossi incipienti. Non-discute del merito di altre specialità consimili lasciando que to al Consiglio superiore di sanità, il quale già di molte ha vietato lo smercio. E conchiude che raccomandando questa sua specialità è lontano le mille miglia da qualunque maldicenza a carico dell' altre specialità, ma solo appellasi ai fatti ed all'esperienza che nessuna persona onesta potrà mai confutare. Dai quali risulta che le dette pastine di more arrestano subito la diffusione e sanano le incipienti flogosi acute della bocca e delle fauci, come la bronchite, il raffreddore, l'angina, la glossite, la gengivite, la laringite ed anche le flogosi lente come le afte, le raucedini, l'asma ecc. senza arrecare danni allo stomaco o al cervello. Virtù che non si può garantire che la posseggano tutte specialità per le medesime malattie. Si vendono a L. 1 la scatola involta in carta gialla filigrana nello stabilimento del medesimo inventore via delle Quattro Fontane n. 18 ed in tutte le principali farmacie italiane e straniere.

Deposito unico in UDINE presso la farmacia di G. COMESSATTI — Venezia. farmacia BOTNER, alla Croce di Malta, farmacia Reale ZAMPIRONI — Belluno, farmacia RORCELLINI — Trieste, farmacia PRENDINI, farmacia PE-RONITI.

#### VOCI DEL PUBBLICO. Unicuique summ.

Il periodico — Musica Sacra — di Milano, nell'ultimo suo numero pubblicava un lungo scritto di Walther intorno ad un'opera inedita del compianto Mons. Tomadini, in cui dopo aver esposta la profonda dottrina del sullod. Mons. sulla tonalità antica, più n meno logicamente cerca di tirare in campo l'armonizzazione del canto-fermo.

Il Friuli fece suo quello scritto togliendolo dal citato periodico, e ne combinava due appendici, che pubblicava in due numeri della settimana decorsa.

Non so poi se a caso od a bella posta, le sue forbici deviarono dove nello scritto di Walther fa seguito una Nota. della Redazione del - Musica Sacra -Nota che suona ne più ne meno cusì: « Noi già ci siamo dichiarati apertamente contrari all'armonizzazione del canto fermo, perchè persuasi, tra altro (e l'abbiamo detto tante volte) che anche accompagnato nella miglior maniera, sia pur questa indicata dall' illustre Tomadini, esso ci perde di carattere. E la semplice annunciazione qui sopra fatta degli accordi che possono: adoperarsi per accompagnare il primo tono non serve a farci mutare parere. Si scrivano gl' intermezzi d'organo destinati a frammezzare il canto fermo colle regole melodiche armoniche lasciate dal Tomadini e se ne ritrarra

vero giovamento».

E lecito adunque di poter conchiudere che quei Signori del Periodico — Musica Sacra — la pensano ben diversamente dal signor Walther.

samente dar signor watther.

Ed a proposito di tutto questo, mi
rammento d'aver letto in una corrispondenza da Milano, inserita nella
Patria del Friuli nel novembre, che
nell'ultimo Congresso di Musica Sacra,

venne in massima accettata la proposta di accompagnare il Canto fermo. Ciò è ben lungi dal vero. La proposta venne presentata, ma non fu appoggiata, e molto meno approvata.

Tanto si espone perchè ognuno abbia il suo. Ariston

### Gazzettino Commerciale, (Rivista settimanalo)

I mercati avuti in provincia nella decorsa ottava furono discretamente affoliati.

I compratori accorsi per gli acquisti, non erano, a dir vero, in gran numero, per conseguenza gli affari furono limitati. Anche i prezzi non subirono variazioni come noi avevamo preveduti.

Gli animali da macello non furono neanche tanto ricercati cosiche i prezzi

rimasero invariati.

Si ebbe una maggior ricerca nei vitelli giovani, ricerca che produrrà certo un aumento di prezzi se continuerà anche in avvenire.

Ecco come si quotarono al quintale a peso morto gli animali macellati nella trascorsa settimana:

Buoi di I.a qualità da L. 124 a 133

Buoi di I.a qualità da L. 124 a 133 Vacche » 115 » 122 Vitelli d'oltre 6 mesi » 105 » 115 » da latte » 75 » 85

#### Foraggi.

Le ricerche in questo articolo continua abbastanza animato senza però portare grandi variazioni nei prezzi.

I nostri mercati sono stati piuttosto scarsi di genere in complesso, epperò la merce ebbe completo smercio.

Ecco come vennero quotati al quintale i fieni venduti sul nostro mercato fuori porta Poscolle: Fieno di I. qualità da L. 5.— a 5.50

n della bassa » 3.80 » 4.10

Paglia » 3.50 » 3.80

Erba Spagna » 6.— » 6.50

I vini nostrani sono sempre in calma,

quelli d'oltre il confine si quotano da

### fior. 14 a 18 ali' ettolitro, quelli dentro del confine da lire 45 a 55; le qualità

medie da lire 30 a 40 e quelle basse da 20 a 26.

Mercato Granario.

Ecco i prezzi per ettolitro praticati oggi sulla nostra piazza prima di porre in macchina il giornale

#### Burro

Ecco come si quotò il burro in questa ottava sulla nostra Piazza al Kg. compreso il dazio di città.

Latterie da L. 2.20 a 2.30
Carnia » 1.90 » 2.—
Tarcento » 1.85 » 1.85
Slavo » 1.65 » 1.70

### I coningi Rothschild moribondi.

Il barone Rothschild di Vienna, e sua moglie sono ammalati di cancro al petto. Da otto giorni i medici li dichiararono spacciati. Il barone Rothschild elargi 100 mila fiorini per l'erezione di un asilo per gli ammalati di petto.

### Desiderando di chiarire...

Roma, 5. Il discorso dell'on. Cavallotti fu rinviato al 10 febbraio.

L'invito è fatto dal Circolo radicale colla formula: a desiderando di chiarire gli equivoci sorti in seno della democrazia dentro e fuori del Parlamento ». L'invito è firmato da Socci, Mazza, Barzilai ed altri.

Si assicuta che vi si inviteranno anche alcuni deputati della Sinistra, storica, che vi interverranno.

### Per i reati di diffamazione colla stampa.

L'Assoc azione della Stampa terminò la discussione sulla legislazione penale pei reati di disfamazione.

Si decise che l'on. Bonghi uon tutti i deputati appartenenti all'Associazione della stampa presenteranno alla Camera una mozione intorno alla revisione del Codice penale per gli articoli riguardanti i reati di stampa.

### Rudini grancordone dell' Aquila Nera,

Un dispaccio da Berlino annuncia che l'Imperatore di Germania ha conferito all'on. Rudini il grancordone dell'Aquila Nera.

La Riforma dice che il ministro Luzzatti con una circolare riservata, diretta ai ministri, ha raccomandato nuove economie sui bilanci.

### Listino Pasquale Fior

Vedi Avviso in 4.a pagina

### Notizie telegrafiche.

### Otto condanne a morte.

**Xeres**, 5. Gli anarchici, imputati dei disordini dei giorni acorsi, furono giudicati icri dalla Corte marziale, che rimase riunita fino alle 10 pom. Credesi che otto accusati saranno condannati a morte.

Le truppe sono consegnate, Pattuglie di gendarmi percorrono le strade.

### Disordini studenteschi a Parigi.

Parigi, 5. In seguito ai disordini nella Scuola centrale, gli allievi forono provvisoriamente licenziati, senza fissare la data della ripresa dei corsi.

### Il generale dell' "Esercito della Salute"

generale dell' Esercito della Salute.

Oggi passeggiava sul corso in grande uniforme ed era oggetto della curiosità

del pubblico. Anche la Regina, passando in carrozza, si è voltata per vederlo.

### L'ambasciatore moribondo.

Berlino, 5. De Launay ha passato una notte migliore.

La pneumonite di De Launay ha preso forma biliosa. La diminuzione delle forze continua.

### OBARIO DI LLE FERROVIE

### Partenze da Udine.

Ore antimeridiane

| M  | 1.50  | per Venezia                       |
|----|-------|-----------------------------------|
| M. | 2.45  | > Cormons-Trieste                 |
|    | 4.40  | > Venezia                         |
| 0  | 5.45  | > Pontebba                        |
|    | 6.—   | > Cividale                        |
|    | 7.35  | Casarsa-Portogruaro.              |
|    | 7.47  |                                   |
|    | 7,52  | Palmanova-Portogruaro Pontebba    |
|    | 7.51  | • Cormons-Trieste                 |
|    | 8.15  | * S. Daniele (dalla Stazione Ferr |
|    | 9     | 3 Cividale                        |
|    | 10.30 | <ul> <li>Pontebba</li> </ul>      |
|    | 11.05 | > Cormons                         |
|    | 11.15 | > Venezia                         |
|    |       | • Cividale                        |
|    | 11.15 | S. Daniele (dalla Staz. ferr)     |
|    |       | Ore pomeridiane                   |
|    |       |                                   |

0 1.02 per Palmanova-Portogruaro O 1.10 » Venezia S. Daniele (dalla Staz. ferr.) - 2.5 Cividale Cormons-Trieste Pontebba Cormons-Trieste Venezia Palmanova-Portogruaro Pontebba 0 5.25 > S. Daniele (dalla Stazione Ferr. 5.50 0: 7.34 > Cividale Venezia Arrivi a Edine.

### Arrivi a Edine. Ore antimeridians M 1.15 da Trieste-Cormons

| 0   | 2.25         | *  | Venezia                          |
|-----|--------------|----|----------------------------------|
| M   | 7,28         |    | Cividale                         |
|     | 7.42         |    | Venezia                          |
| 0   |              |    | Portogruaro-Palmanova            |
| _   | 8.55         | *  | S. Daniele (alla Stazione Ferr.  |
| 0   | 9.15         | *  | Pontebba                         |
| 0   | 10.05        |    | Venezia                          |
| M   | March Street | >  | Cividale                         |
| 0   |              | *  | Trieste-Cormons                  |
| D   | 10.55        |    | Pontebba                         |
| 0   | 12.35        | >  | Trieste-Cormons                  |
|     |              |    | Ore pomeridiane                  |
| 31  | 12.50        | *  | Cividale                         |
| _   | 12.20        | >  | S. Daniele (alla Porta Gemona)   |
| 0   | 3,17         |    | Venezia                          |
|     | 3.13         | *  | Portogruaro-Falmanova            |
| _   | 3.20         | 26 | S. Daniele (alla Staziane Ferr.) |
| M   | 4.20         | *  | Cormons                          |
| 0   |              |    | Cividale                         |
| 0   | 4.56         | 2  | Pontebba                         |
| D   | 4.50         | *  | Venezia                          |
| -   | 6.51         | 36 | S. Daniele (alla Porta Gemona.)  |
| M   | 7.15         |    | Portogruaro-Palmanova            |
| 0   | 7.30         | >  | Pontebba                         |
| 0   | 7.45         |    | Trieste-Cornions                 |
|     |              |    | Pontobba                         |
|     |              |    | Cividale                         |
| M   | 11.50        | *  | Venezia                          |
| . 7 | NB. —        | La | lettera D significa Diretto - la |

NB. — La lettera D significa Diretto — lettera D Omnibus — la lettera M Misto.

Luigi Monticco, gerente responsabile.

### D'affittarsi

Per trattative rivolgersi alla Ditta Lulgi Moretti — Suburbio Venezia.

### ELEGANZA, solidità ed e conomia.

La signorina Vittoria Cimador, alto scopo di accrescere la sua clientela, fabbrica ora busti su misura a prezzo variante dalle 5 alle 10 lire.

Confeziona inoltre fascie correttive e ventriere da nomo e da donna,

Il modo speciale di lavoro, la solidità, e il taglio perfetto ed elegante, le fanno sperare di essere favorita da numerose ordinazioni.

Le richieste si ricevono nel lavoratorio della stessa in via Daniele Manio n. 8 Udine.

### CANELOTTO ANTONIO

Avvisa i Cittadini e Provinciali che tiene in vendita vini sceltissimi delle provenienzo sc-

vendita vini sceltissimi delle provenienze seguenti: Bianco Renchi di Buttrio . L. O.SO Nero di Centa d'Albana . » 1 00 Idem . » O.GO

- Vino in bottiglia per ammalati e convalescenti " - Cibarie in sorte a prezzi modicissimi.

### G. FERRUCCI

UDINE - VIA CAVOUR - UDINE



### OROLOGERIA

Unico deposito in Friuli della fabbrica E. Bornand e Comp. St. Croix.

Remontoir d'oto e d'argento, Cronometri, Cronografi, Ripetizioni, Sveglie tascabili, Orologi senza sfere. Pendole da muro e da tavolo, Regolatori astronomici, Angolari per stazioni di ferrovia.

#### OREFICERIA

Massima varieta in ogni genere dat .... più corrente al più ricco; gioielli, brillanti, perle. Oro fino garantito.





Deposito ARGENTERIE posate, vasellame, astucci per doni. Decorazioni, Ordini equestri. Remontoir metallo da L. 8 a L. 30. Remontoir argento da L. 15 a L 100. Remontoir d'oro da L. 30 a L. 500.

### LAVARINI & GIOVANETTI

Udine - Plazza V. E. N. 8 con Succursale in Vicenza.

Ombrelle — Valigie — Tele cerate — Bastoni da passeggio — Pipe di schiuma — Manicotti per signore.

Gli acquisti fatti su larga scala concedono prezzi assai moderati. Per esempi combrelle di seta lire 3.75 ed in più secondo la qualità della stoffa.

Copronsi ombrelle di ogni specie su montutura vecchia.

La Ditta Lavarini a Giovanetti è ormai conosciuta in Udine a Provincia, e promette per ogni articolo prezzi tali da non temer concor-

### Da vendersi

a buone condizioni

Un Brougham a 4 piazze
Un Vis a vis (Vittoria) » »

Rivolgersi all'Amminist. del Giornale.

### AL NUOVO NEGOZIO D'OTTICA GIACOMO DE LORENZI

Via Mercato Vecchio N. 45

trovasi: grande assortimento di lenti cristallo di rocca, occhiali l'ince-nez in oro, argento, tartaruga a nickel, Canocchiali da teatro, campagna e marina, Barometri, Termometri, Massimali Chinici ecc. Microscopi — Vetrini — Porta e Copri Oggetti, Provini per Spiriti, Latte ecc. Manometri e Tubi di Vetro, Mishre in Nastro, Metri, Compassi, Apparati Fotogradei con accessori relativi. Grande assortimento di Lastre sensibili e Carta aristotipica, Squadri Agrimensori, Livelli con Cannocchiale e Semplici, Macchine d'Induzione, Campanelli Elettrici, Quadri, Pile, Filo e tutto l'occorrente per l'impianto di Suonerie Elettriche, il tutto a prezzi discretissimi. Diamanti.

Si eseguiscono riparazio ni dei suddetti articoli con sollecitudine.

### Volete vincere le tristi conseguenze

Rimettervi subito dai tanti disturbi che tascia rinvigorire prest mente le vo tre forze ed eccitare l'appetito? Prendete l'Elistra Malato di l'erro con Chino e Rabarbaro del Chimico Farmacista A. Maddalozzo di Meduno.

Deposito per Udine: Farmacia Filippuzzi-Girolami ed Alessi; per Latisana: Farmacia Tavani.

## AVVISO interessante

PER GLI SPOSI In via Portanuova N. 9 ditta Gero-

lamo Zacum trovasi grande assortimento mobili tanto in legno che in ferro ed ogni genere e stile Camere da letto da pranzo salotti studi ecc.

Mobili comuni come lettiere, laterali comò, armadi ecc. più materassi in lana in crine, a prezzi da non temersi concorrenza. Sempre pronte bellissime camere da letto da L. 180 sino a 1500, lavoro garantito per solidità ed esattezza; non che si assume qualunque com-

Avvi pure un piano forte da vendere.

### GELSI PRIMITIVI O CATANEO

vedi AVVISO in 4.a pagina.

LE INSERZIONI

dall'estero si ricevono esclusivamente per il nostre Giornale presso l'Ulficio principale di Pubblicità MA 120NI e C. MILANO Via San Pacio II -Edmund Prine 10 Alderseste Street.

THE CORD AS PRESIDENCE PASSED AND DROP OFF

# IOVER-TANTINI

### CONTRO LA TOSSE

Certifico io sattoscritto, che avendo sauto occasione di esperimentare le Pa stiglie Dover Tantini specialità del chinico farmacista CARLO TANTINI di Verona, le ho trovate utilissime contre la Tosai ribelli. Incitre esse sono evidentemente vantaggiose per coloro che suffrono di mancedine e tropansi effetti da Bronchite.

Le Pastiglie Tantini non banno bisogno di raccomandazioni, poiche sono ricercate per la loro speciale combinazione, c nienende ognimpastiglia perfettamente divisi 0.15 di Polvere del Dover e 0.05 di Balsamo Tolutano

Ditt. Prof. Giuseppe Bandlera: Medico Municipale specialista per le malattie di Petlo.

Centesimi 60 la scriula con istruzione Esigere le vere DOVER-TANTINI. Guardarsi dalle falsificazioni, imitazioni, so-

Daposito generale in V.rona, nella Farmacia Fantini alla Gibbia d'Oro Piazza Erba 2 e nelle principali Farmacie del Reguo. UDINE presso it farmacista Gerolami.

GRANDI STABILIMENTI DI GELSICOLTURA

### D'ACCLIMAZIONE MILANO

unica ed esclusiva introdut:rice e distributrice

### O CATTANEO

Premiati con medaglia d' Oro e D. plomi d' Onore:

IL GELSO CATTANEO è oramai ovulque riconosciute come il migliore di tulti per il maggior valore nutritivo della sua figla - per la superiore ed immediata produzione — per la resistenza a tutte le cause nemiche che déterminano la moria degli altri gelsi, vegetando splendid mente anche nel posto dove un altro sia poco prima perito — per l'impareggiabile sua vigoria e siancio di vegetazione per cui rimettesi rapidissimamente dai guasti delle più forti grandinate, tuttoché serotini — per la presocità potendosi antecipare la educazione dei bach: e renderne così più sicuri i raccolti, e per tanti altri pregi e vantaggi agricoli fisiologici.

Vedi raccolta di migliaia di relazioni ed atti dei più distinti Agronomi Bach cu'tori, Commissioni scientifiche, Congressi, ecc. ecc. già pubblicati). CATEGORIE

Gelsi da fossa. — Gelsi, (varietà nana della specie) speciali per la forma zione di siepi, beschetti, praterie, ecc. di ingentissimo annuale prodotto -Gelsetti da vivaio.

LA DIREZIONE, poi avverte che a scanso d'ogni mistificazione tutti gli esemplari portano il timbro della Casa, rimossa qualunque eccezione od accordo; che il gelso primitivo o Cattaneo è unicamente ed esclusivamente da essa distribuito:

che la Casa non fa alcun deposito; che non va confuso, come taluni fanno, e il Goiso delle Filippine, nè col Giap ponese di nessun pregio, e neppure cogli innesti o riproduzioni del nostro gelio messi in commercio anche sotto le denominazioni di Chinese Giappone se, ecc. Avverte altresi che gli stabilimenti trovansi siti in plaghe affatto immuni dalla Diaspis non solo, ma lontanissimi dai centri infetti e dai quali ve già naturalmente scomparendo.

SEME BACHI - anche in Gelle con farfalle garantite saue al 100 per 100 Verde Cattanen. - 420 hozzoli depurati das doppi firmano un kil. - bachi solleciti minoranze di doppioni - medio pridatto kil. 60 per oncia.

Giallo, tipo a bozzolo distintissimo (raggiunge il bosco contemporaneamente alle incrociature ).

increciat : Biance - giall . Cataloghi illustrati e listini dietro semplice richiesta alla Sede della Casa in-Milano, Corso Magenta, 44 . ed in UDINE presso il Rappresentante signor M. P. Cancianini.

)<del>6069660000000000000000000</del>€

### LISTINO

# PASQUALE FIOR

UDINE

|                       |       |     |      |        |          | 61 41     | 110 0       |
|-----------------------|-------|-----|------|--------|----------|-----------|-------------|
| Farina                | S. B  | per | 100  | Kmi.   | sacco    | ompreso   | 1:44.       |
| T. Stiffe             | 0     | n   | D    | 70     | . 33     | 1 270 +1  | n 940 - 1   |
| da pane               | 1     | D   | D    | D      | >        | 73        | » 37.—      |
| AL ALAM               | A     | D   | 73-  | n      | <b>D</b> | n         | » 36.—      |
| as pane               | 2     | 2   | D    | "      | D        | 10        | n 35.—      |
| . <i>D</i>            | 3     | D   | D    | 30     | 7)       |           | n 31.—      |
| <b>D</b>              | Ã.    | 20  | D    | D      | 70       | D         | » 21.—      |
| D Sections            | -     | 75  | D    | 39     | D        | 25-       | n 17 20     |
| Crusca Scagliona      |       | n   | 75   | ħ      | 20       | 20        | в 16.20     |
| Condizioni per pronta | cassa | 0 V | erso | assegi | no feri  | ata e per | merce rosta |

### DEPOSITO VINO

in Udiae Casa propria, Via Poscoile N. 50.

Vino nero rafosco del 1890 prodotto dallo stabile di Belvedere si vende a lire UNA la bottiglia, rimborsando C mi 20 l'una le bottiglie vuote di ritorno.

### DEPOSITO VINO

In Palmanova presso la Stazione.

Si vende lo stesso vino nero rafosco e prodotto dallo stabile di Belvedere

alle: seguenti :condizioni :

in stazione d'Udine.

Per 100 Bottiglie di circa un litro L. 90 -Per 1000 » si fac lita lo sconto 6.010 sulla b se dello stesso prezzo Non si vende meno di trenta Bottiglie - Imballaggio a carico del Committente - Le bottiglie vuote di ritorno franche di porto Palma si pagano L. 20.- 0.0 - Merce franca stazione Palmanova, per pronta Cassa o verso assegno ferrata.

13.17 11 1 1 1-1

nia opprensione, romii Medaglia L J argento, oro e fuori concorso, --Indigazione gratis fraga. - Sorivoro a quest'indizzo; Det, H. CLERY in Mar-

LESS CO MANINI - LIBRO PER TUTTE !

VOCABOLARIO ILLUSTRATO

UNIVERSALE COMPLETO



d-lla lingua italiana norltta e parlata, il P U RICLO di VOCABOLI ni ora pubblicato, un co in Italia. Encic'opoden' Ma : 5 11 nuale Il natratu, descrittiva e.nggettiv.; soon 2000 figure intruttive, 1.400 pagi-Sao; per le lettere, acionze arti e n'estieri. Compilato da di tinti Less cografi. Rilegato solidamente in to'a. Spediaco frenco, Et. P. MANINI. Milang via Corva, 38. contro L. 5.

Tutti pessono berivere e panteme la lingua l'ammecatiq NOOPO YOCABOLARIO UNIVERSALE

ITALIANO , FRANCESE E FRANCESE ... ITALIANO ...





LUSER'S TOURISTEN-PFLASTER (TAFFETTA DEI TOURISTES) rimedio contro i della pello della pianta dei piedi, delle calcugna e contro i porri. Effetto garantito. — Ksigero su ogni rotolo e su ogni Contiene: gomme ammoniaco, galbano, benzoe, se 20 — 14 ma Cajenna 150 — Acido epireico crist., idrato potassico se a Prezzo L. 1.40 al rotolo e L 1.85 franco per posta.

Vendesi in Milano da A. MANZONI & Cl. B. Paole, 11; Roma, via di Pietra, 91.

Udine, Filipuzzi Cometti, Minisini, De Vincenti farmacisti.

l'aboratorio chimico farmaceutico

### FRANCESCO MINISINI UDINE PILLOLE

al Protojoduro di ferro inalterabile.

Questa preparazione è della massima efficacia, nei casi di anemia, di clorosi, di mestruazione nulla o difficile; nelle affezioni scroft | s) (Tumori, lugargh, Umpri freddi) ed in tutte le malattie prodotte dalla debolezza di costituzione, o dell'impoverimento del sangue.



Milano FELICE BISLIGHT Milano Egregio Signor Bisteri - Milano.

\*LIOUORS STONATION RICOSTITURATE:

Padova 9 Febbraio 1891.

Avendo somministrato in parecchie oc- da sinisti cesioni, ali mien, infermi ili di Liei Liquore chio sia FERRO CHINA aposso assicuraria d'aver sempre conseguito vantaggiosi risultamenti. Con tutto il rispetto suo devotissimo

A. dott. De Glovanni

Prof. di l'atologia all'Università di Padova Bevesi preferibilmente prima del pasti e nell' ora del Wermouth.

Vendest dal principali farmacisti, droghieri :

# Sempre avanti! Sempre avanti!



E questo il motto che dobbiamo adottare no altri italiani e Sempre con la avanti / Per quanto le mie forze me lo consentono, io cerco di spirarmi a questo motto ; e nou risparmio perciò viaggi e comi spondenze con le primarie fabbriche per tenermi al corrente di tullo primarie, in quello che si fa altrove, e offcire alla mia numerosa clientela il me siglio p glio che l'industria moderna sa producre.

Ecco qui le macchine Trionfo e Insuperabiles macchine da lume a petrolio, che si possono applicare a qualque dimiera sia da appoggiare sul tavolo, come da appendere ai lampadari. accendono senza muovire il tubo, a se ne ottiene luce forte, chia stione rissime, da rivaleggiare con quella del gas. Ma quello che più imitanto di porta, la fiamella si aprigiona senza produr ne fumo ne odore, a consumo del petrolio, e quindi la spisa, è minime.

- Saranne, le solité trombouate! - esciamerà qualchedung So ch

scottato dalle promesse mirabolane delle quarte pagine.

— Nossignori I La durata delle nuove macchine io la garanti

sco: a mio carico di impegno di provvedere per gli incoveniente non maliziosi.

Una sala chisramente illuminata dà l'allegria : provate, mettel le macchine puove sulle lumiere vecchie, e ne proverete gli effet Provate, provate le fate acquisto di qualche giuocattolo, che ne belle di autte le sorta; vedrete allora, se l'allegria non verrà ad alle amici, t viare il vostro spirito. Ci vuo e luce in casa; ci vuole il buon une tenesi more : ed io per poco dispenso a l'una cosa e l'altra a chiunque stra Raj venga a provvedersene nel mio negozio.

> DOMENICO BERTACCIN Via Mercatovecchio N. 41. una nol

Si guardinot anche i disegni che qui faccio riprodurre : è il ni che qui plus ultra dell' eleganza e del buon mercato.

### SEGHE E MACCHINE

Per qualunque INDUSTRIA del LEGNO fornisco como epecialità esclusiva

la Casa E. KIRCHNER e C. Lipsia con Filipie a Miliano via Paufilo Castaldi, 18

Prezzi modici simi, - Condizioni di pagamento eccezionali Invio di Cataloghi o Preventivi GRATIS a richicata.



14 June 1800 Tip

Marca Leone

gimedio provate e raccomendato delle primarie autorità mediche di tutti i passi contee le malattle fi btosse ferina, l'emicrania i riumatismi uri colari, in corca i indico i dell' north, I coipi di sole, il grippe, la fei bre dengn, sec., sec., viene, esclusivamente prodotto sotto il conttollo dell' inventore d lle.

Farbwerke giá Meister, Lucius e Bruning a Hoechst sul Meno. Si est, a dalle farmacie l'Antipirina del det . Ilmarr cotrassegnata colla marca.

Le etichette delle scatole devone essere munite del fa-simile del deltor Hnorr altrimenti al ritengano falalficate. Deprattario CARLO KAYSERIA Bliano. L'Antipirina del dott. Haorr o perintalli branchi e perintamente aclubile nell'acquait del

Patria del brinis - Proprietario Domenico ast franco- in the landita

baboratorio chimi o Farmacentico

FRANCESCO MINISINI UDINE.



### Berliner Restitutions Fluid

L'uso di questo fluido è così diffi so, che riesce superfiua agni raccomina dazione. Superiore ad egni altro prept rato di questo gerere, servesan manie nere al cavallo la za ed il "forcorage" find alla vecchisia la più avanzata. lo 2 pedisce l' irrigidirsi dei membri, e ser ve specialmente a rinforzare i cavall dopo grandi fatiche. - Guariace le si fezioni reumatiche indolori sarticolan di antica, data, la debolezza, dei ren viscicoui alle gambe, accavalcament muscolosi, e mantiene le gamba sempri esciulte, a gigorosa en let ois maisio

ghi della a pro del trattata.

Lunedi

in Illin nella P

Rogno

trimestr

[]||\$6 · -

Pegli Si

postale

U 6008

# dio

cay. dot

DET

Caro

Con so

nali come

di Legisle bato udis vace di proposta credo: che buon vise non c'en bene è l

veggo ch di essa s affettare delle cla Dalla proposta

farla pol bisogni Italia .ch voluto 🖑 memorie amento chiamat taliani e Io mi grave a

nelli, la cettata ficialmet econom

> chè sei divenut l'illustre (coto) i ti vales anche p chè, va

di Dep  ${f E}$  per Append

Nel f dato a turalme all' invi : La st ia tetra mensa, talais. Si pa taglio d la vite molto .

quali ei Silva fattore Un g fu annu larle; d di Pietr

curiosit venire Eran dall' epo

spezzata